u m car ! Michele proise



h wells



## INTORNO

# L' ANTICO MARMO

DI

## C. GIULIO INCENUO

Difsertazione Epistolure

DEL DOTTOR

GIOVANNI LABUS



MILANO 1827.

DALLA TIPOGRAFIA DI ANGELO BONFANTI,

Corsia de' Scrvi, Num. 601.

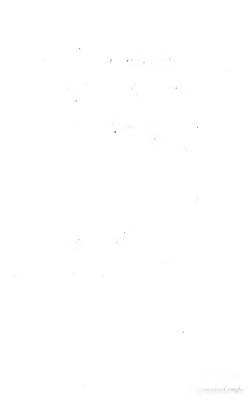

#### AL CHIARISSIMO SIGNOR DOTTORE

### DON ANTONIO MAZZETTI

CROCE CIVILE D'ONORE
SOCIO DELL'ACCADEMIA LETTERRARIA DI ROVERETÒ
I. R. CONSIGLIERE AULICO
PREMDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE

DI MILANO

or confident of the contract o

La varietà de' pareri esposti fin ora da' valenti uomini che interpretarono il marmo scritto di Cajo Ciulio Ingenuo, non ultimo fregio della illustre patria di lei, ch. sig. Consiglier aulico Presidente, mi pare degna d'osservazione. Perchè la pietra non è sparuta, nè lacera, nè l'epigrafe oscura; sicchè piano e facile dovrebbe esserne il significato. Le ho detto in voce come sembrami che si possa spiegare; ed avendo Ella desiderato, forse per giudicarne con più cognizione di causa, che mettessi in carta le mie riflessioni, volentieri obbedisco; massimamente per

ciò che spero far cosa gradita anche all'egregio signor conte Benedetto Giovanelli, tanto affezionato della sua patria e de'huoni studj che me ne diede un pubblico eccitamento, nè dispiacevole all'abate Borda, ed al professore Stoffella, della cui amicizia ho molte prove, ed ho per fermissimo che vedran con piacere avventurar io pure una freccia nel segno, benchè v'abbian essi mirato e lanciati parecchi dardi con mano sommamente più esperta che la mia non è. L'epigrafe è questa:

C · IVLIO
INGENVO
C · I
TRIB · LEG · III · ITAL
TIB · CL · VICTOR · VE
INFANTI · BENIG
PLVRA · DE · SE
MERENT

Il nodo cui tutti cercarono di sciogliere, e vi s'apposero in maniere tanto diverse, è nella terza linea, nel ben decifrare la quale tutta consiste la spiegazione del monumento. Il Doni (1), il Muratori (2), e il Morcelli (3) recano l'I mutato in un F, quasi dir voglia Caj Filio. Il barone Cresseri, che ci dà il marmo con esattezza, interpreta Cohortis I. (4). Il Donati, che pure lo riporta, nulla ne dice (5); al conte Benedetto Giovanelli piacque la formula Civi Ingenuo (6); il professore Stoffella preseri di legare le due sigle colle susseguenti, e lesse Caj · Iulii. TRI-Buni · LEGionis · III · ITALicae · filio (7). L'ab. Borda stanziò che ivi era indicata la patria, e v' introdusse Colonia Iulia (8); nè molto diverso dal suo fu il parere dello Siauve che in altra lapide voleva significassero Coloniae Iuliensis (9): tutti addussero a conferma della propria opinione

<sup>(4)</sup> Cl. VI, n. 58—(a) Pag. 8a.; 5.—(3) Op. Epigr. II, I. p. 8, —(4) Lett. del Tartarrotti citata dal chiaro prof. Stoffella p. 35, e 85.—(5) Pag. 289, 4.—(6) Discoras ospra un'iscriz, di Trento p. 41; Consideratione co. Page. 49.—(5) Aoggio interno ai confini ce. pag. 58.—(8) Nell'append. alla Gazz. di Milano, e nell'opera del Co. Giovanelli, Considerationi ce. p. 89.—(9) Lettera at sig. Danese Euri, Yerona, p. 15.

congetture nuove, sagaci, crudite, che legger si possono con profitto e piacere negli opuscoli che pubblicarono.

Se non che scrivendo il Maffei che publicae eruditionis, communis regulae, generalisque consuetudinis ea fuit uniformitas et constantia, ut quae in Africa, in Asia, in Galliis, in Dacia marmoreis, aut aereis tabulis committebantur, iisdem ac quae Romae contractionibus perscripta videamus, eodemque sensu adhibitis (1), e' mi pare che per decifrare una sigla, una formula, una frase qualunque d'un marmo autico bastar non debba il fermarsi intorno quel solo che si piglia in esame, nè infiorarlo conjecturis partim propalam falsis, partim ejus generis, quales ars nostra jam nimio fastidit, come di certe opinioni del Noris scrisse il giudiziosissimo Eckhel (2); ma sia uopo considerarne quanti possano averci relazione, e que'soprattutto che favellan di cose che abbian con quello ch'esaminiamo qualche analogia: mercecchè ciò che oscuro torna

<sup>(1)</sup> Gree. Siylw Lapid. Præf. p. 9.—(2) Eckhel, Doct. Nuann. T. VIII, p. 64

in uno viene chiarito da ciò che traspare dagli altri, e dal confronto di molti,
come da selce percossa, scaturisce la piena
luce ed il vero che avidamente cerchiamo.
Se i dotti antiquari che mi precedettero
avessero guardate tutte le pietre ove uguali
sigle si trovano, mi persuado si sarebbero
da per sè avveduti che a veruno di quei
marminon potendo convenire le spiegazioni
che divulgarono, nemmeno il possono al
marmo Trentino che cercarono d'illustrare.

In fatti sincerissima pietra scoperta l'anno 1786 nella terra di santa *Eufemia*, due miglia circa lungi da Brescia, reca quest' iscrizione:

DEO · MERCVR
M · NONIVS
ARR · PAVLINVS
APER · C · I
VOT . QVODVOV
S · L · M · C

Marco Nonio Arrio Paolino Apro ricordato da quest' interissimo titoletto, custodito oggidì alle Torri de' Picenardi, è figlio del Console surrogato Marco Nonio Macrino , fratello del console ordinario Nono Arrio Muciano, cognato del console parimente ordinario Lucio Roscio Eliano Paculo pronipote dell'imperatore Didio Giuliano (1). Non può dunque dirsi Caj Filius perocchè figlio è di Marco; non Civis Ingenuus che il figlio, il fratello il cognato di chi tenne i fasci non ha mestieri d'ostentare l'ingenuità; non Cajus Iulius chè non ha relazione alcuna coi Giulii; non Colonia Iulia chè Brescia diceasi COLONIA · CIVICA · AVGVS-TA (2), e molto meno Cohortis I.º chè non avrebbe significato. Qual è dunque il valore delle sigle C. 1? Quello che ho indicato al canonico Stancovich (3), al professore Stoffella (4), a quanti si compiacquero di chiedere il mio parere. Leggasi Clarissimus Iuvenis; stante che il

<sup>(1)</sup> Veggasi la dissertazione Intorno varj antichi Momumenti scoperti in Brescia, p. 98.—(2) Veggasi la dissert. Sull'Ara antica scoperta in Haimburgo, p. 61.— (5) Anfiteatro di Pola, p. 120.—(4) Suggio intorno ai confini ec. p. 84.

marmo è votivo, e fu fatto incidere da un attinente di Nonio Apro, quando essendo questi ancor giovinetto, s'ideò di dovere a Mercurio la propria salute. Ciò è confermato da un altro sasso che dice:

DEO · MERCVRIO

M · NON · ARR

PAVLINVS

APER · C · I

PRO · SALVTE · SVA

V · S · L · M

Per verità ne' mss. del Ferrarini, del Corsinie del Totti: ne'libri del Nazari(1), del Grattarolo (2) e del Grutero (3) la quarta linea reca C·L: ma chi può credere Liberto di Cajo un giovinetto di tal qualità? La sigla C·L è un errore di trascrizione, renduto evidente dal marmo teste allegato, che ognun può osservare a sua

<sup>(1)</sup> Bressa antica p. 48, dell'ediz. 1562, e p. 56 di quella del 1658.—(2) Historia della Riviera p. 65.— (5) Pag. 54, n. 10.

posta, ed è chiarito anche più dal seguente, dovuto ai cultori del Lanrio del medesimo Nonio Apro, allorch'egli ascese al sacerdozio Quindecemvirale ed essi l'onorarono di una statua (1):

M · NONIO M · F
FAB · ARRIO
PAVLINO · APRO · C · I
XV · VIR · SAC · FAC
CVLTORES
LARVM · EIVS

Certo è che nel collegio de'Quindecimviri, e si pure in quello de'Pontefici, degli Auguri e degli Epuloni, sebbene fossero

<sup>(1)</sup> Ne' Mss, del Ferrarini, del Feliciano, del Volapato, e del Corsini havvi nella terra linea APROCI; dal Grutero mutato in APRO · C · L (p. 507, 2), e dal Rossi nelle Memorie Bresciune (p. 51) in APRO C · V: amendue con errore patente; perchè nell'autorafo del Totti, diligentissimo copiator di epitalfi, hacci chiarissimamente APRO · C I. Quest'autografo è nella Biblioteca Quiriniana di Brescia, ed una copia è presso di me.

de' maggiori di Roma, vi si ammetteano però i giovinetti d'illustri famiglie per dar loro maggior preminenza e decoro. Tiberio Gracco, admodum adolescens divenne Augure (1); Quinto Fulvio, praetextatus erat alloreliè fu introdotto tra gli Epuloni (2); Publio Lentulo, codem anno et virilem togam et praetexam ab delatum Auguratum obtinuit (3); Cajo figlio d' Agrippa di quindici anni Pontificatum accepit (4); Lucio fratello di lui divenne Augure di diciotto anni (5); due figli di Germanico ebbero anch'eglino il medesimo onore nel dì che pigliarono la toga virile (6). Ciò stesso dicasi di Caligola che d'anni diciannove ad pontificatum traductus est (7), e che Domizio Nerone fosse ammesso nei

<sup>(1)</sup> Liv. XXIX. 38, che narra la stessa cosa di Q. Fahio Massimo, il quale Augur mortusus est admondmo adolescens, priusquam ullum magistratum coperet, lib. XXXIII, 43.—(2) Liv. lib. XL, 42; e nel XLII, 29; in Fulvii Locum Pontificis Cn. Domitius Menosbarbus, oppido adulescens sacerdos lectus.—(3) Cic. pro P. Sextio, n. 49.—(4) Dio. lib. LV, n. 9; Grut. p. 254, 4.—(5) Grut. p. 254, 5; Vedi il Noris Conotogh. Pisana.—(6) Tacit. Ann. III, 29; IV, 4.—(7) Svet. in Calig. c. 12.

collegi de'Pontefici, degli Auguri, degli Epuloni e de' Quindecimviri sacris faciundis in età d'anni tredici, nummi e marmi certificano (1). Sarebbe vanità l'aggiugner esempli d'età posteriore (2) quando appunto per impartir quest'onore a maggior numero di persone, i Quindecimviri non più quindici, ma sexa ginta fuerunt, come si appara da Servio (3). Laonde a Marco Nonio Arrio Paulino opportunamente fu dato il titolo di Chiarissimo Giorane; titolo da lui rifiutato in quest'epigrafe:

L · FIL · PACVLAE · C · F

M · NONIVS · ARRIVS

PAVLINVS · APER · C · V

CONIVGI

CASTISSIMAE

Perchè cresciuto in età, avendo sposata

<sup>(1)</sup> Pigh. Ann. III, p. 585; Spanhem. De U. et P. N. T. 2, p. 565, e segu.—(2) Tacit. Hist. I, 77; Sence. Cons. ad Marc. c. 24 ed ivi il Lipsio; Capitolin. in Maro c. 4 ed ivi il Casaubono.—(3) Ad Aen. VI, 75.

Roscia Pacola chiarissima femmina, che padre il rendette di Nonia Arria Emionilla (1), dettando l'epitaffio per la consorte, denominossi, qual era infatti, Clarissimus Vir (2). Egli è quel'desso che afferrati i fasci ebbe l'onor d'una statua dal suo amico Fundano, per la quale siam fatti consej dell'anno 207, rimasto ignoto fin ora a tutti i Fastografi.

M · NONIO · M · F
FAB · ARRIO
PAVLINO · APRO
COS
XV · VIR · SAC · FAC
PRIMO · AMICO
FVNDANVS

Se le cose testè discorse rendono la mia spiegazione probabile, piglierà essa maggior

<sup>(1)</sup> V. Lo stemma de' Nonii ne'Mon. scoperti in Brescia.—(2) Il Grutero p. 441, 9; il Liceto, Lucern. l. VI, p. 127; ed il Rossi, Memor. Bresc. p. 56, hanno L

consistenza e vigore dalle osservazioni che seguono.

Un accurato viaggiator Veneziano copiò nel 1554 a Turingia, luogo sei miglia distante da Evora, quest' iscrizione (1):

| D .                                                                     | M S                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q · IVLIO · MAXIMO · G · V<br>QVAESTORI · PROV · SICI                   | Q · IVL · CLARO · C · V · IIII · V                                                       |
| LIAE · TRIB · PLEB · LEG<br>PROV · NARBONENS<br>GALLIAE · PRAET · DESIG | RVM · ANNO · $\overline{XXI}$ Q · IVL · NEPOTIANO · C · I · HIII · VIRO · VIARVM · CVRAN |
| ANN · XLVIII<br>CALPVRNIA · SABINA<br>MARITO · OPTIMO                   | DARVM·ANN·XX CALP·SABINA·FILIIS                                                          |

Fu veduta eziandio dal Resendio, che nell'epistola indiritta al Kebedio narra,

FILIACVI.AE, cognome barbaro, a ragione deriso dal Maffei (Art. Crit. Lupid. cot. 546). La vera lezione si avea dal codice Vaticano n. 5275, da me certificata raffrontando il marmo prima che dalla Chiesa di s. Agutt, nelle cui pareti era allogato, miseramente passasse nel fondamenti d'un edificio, qual ignobile materiale da fabbrica.—(1) È in un codice che dalle mani del ch. «bate Francesconi è passato nella libi. di S. M. Sarda.

com' egli andò a Turingia ed ivi esaminò l'epigrafe dal parroco di quel luogo creduta d'un santo vescovo di nome Viario. che non ci fu mai (1). La vide poseia Andrea Scotto, da cui l'ebbe il Grutero (2): onde sarebbe temerità, contro tre testimoni oculari, dubitare che sincera ed esatta non sia. Pertanto da essa appariamo che Quinto Giulio Massimo fu Questore in Sicilia, Tribuno della plebe in Roma, e che ito nella Gallia come Assessor del Proconsole, quivi di quarantotto anni morì, unitamente ai due figli Giulio Claro e Giulio Nepoziano. Ma se Calpurnia Sabina ponendo lor l'epitaffio qualifica il marito Chiarissimo uomo, e Chiarissimo uomo il figlio maggiore, come suppliremo le sigle C · I, che distinguono il figlio minore? Certamente non Caj Filio, nè Caj Iulj essendo figlinolo di Quinto; non Civi Ingenuo, nè Colonia Iulia, nè Cohortis I quivi al tutto inintelligibili: dunque Clarissimo Iuveni, perocchè s'egli

<sup>(1)</sup> Pro Sanctis Christi Martyribus Eborensibus civibus, pag. 168.—(2) Pag. 423, n. 4.

era Quartumviro Viale, siam anche istruiti da Tacito (r), da Dione (a), e da altri (3) cotesta carria esser la porta che apriva l'accesso alle urbane magistrature, onde Quattuorviros Viarum creatos esse e juvenibus qui viginta annos haberent, dice al nostr'uopo Everardo Ottone (4). Un chiarissimo giovane, figlio di Chiarissima femmina è altresi Publio Flavio Menandro, Quartumviro anch' egli viale in questo marmo di Capua, letto da Pomponio Gariliano e pubblicato dal Doni (5).

P · FLAVIO · MENANDRO · AFRICANO · C · I IIII · VIR · VIAR · CVRANDARVM FILIO · DVLCISSIMO · ET · INCOMPA RABILI · GAVIA · PROCVLA · C · F · MATER

Il primo editore, ed il *Muratori* (6) nell'ultima linea scrissero L · F che significa Lucii Filia : ma poichè l'indicazione del padre preceder deve il cognome di lei,

<sup>(1)</sup> Ann. lib. III, 29.—(2) H. R. lib. LlV, 26; LV,5.— (5) Pomponius, De Origin. Jur.—(4) De Tutel. Viar. p. 375.—(5) Cl. VI, n. 149.—(6) Pag. 702, n. 1.

lo scambio del C in L non può essere che un errore di stampa.

In Parenzo lo Siauve ha scoperto nel 1806 questa bella iscrizione onoraria (1).

C · PRECEL
LIO · C · FILI · PAP
AVGVRINO · VET
TIO · FESTO · CRIS
PINIANO · VIBIO .
VERO · CASSIANO
C · I · TRIVMVIRO · CA
PITALI · TRIB · LEG · VII
GEM · PATRONO · SP
LENDISSIMAE · COL
AQVIL · ET · PARENTAN
ORVM · OPITERGINOR
HEMONENS · ORDO · ET
LEBS · PARENT · AER · COL · L · D · D

La riprodusse poscia il canonico *Stanco-*vich, che mutò alquanto la disposizione delle
linee (2), e fu essa veduta eziandio da un

<sup>(1)</sup> Lettera al sig. Danese Buri 1. c.—(2) Anfiteatro di Pola ec. 1. c.

viaggiatore Britanno che me ne offerse l'apografo. La moltiplicità de'nomi e cognomi dimostra Precellio appartenente a famiglia nobile e signorile, chè la orribile catastrofe a cui soggiacquero nel declinar dell' impero molte illustri prosapie fece sì che in pochi si concentrassero le dovizie da prima scompartite tra molti, e che vari personaggi si trovino con più nomi e cognomi avuti per successioni, adozioni ed alleanze matrimoniali (1). Alla detta polionomia aggiugne Precellio il triumvirato capitale, ufficio che davasi a giovani egualmente che il quartumvirato viale (2); ed è in oltre tribuno della legione settima gemina, perchè fin da quando Mecenate persuase ad Augusto d'ammettere tra' cavalieri i giovani di diciotto anni (3) si sa che ai figli de'Senatori militiam auspicantibus accordavansi i Tribunati delle Legioni, e le Prefetture delle Ale con molta facilità (4). Vera cosa è che Adriano, se fit une loi

<sup>(1)</sup> Napione, Lettera al Visconti intorno all'Asterioce.; Zaccar. Ist. Lapid. 1. 2, c. 1, n. 49.—(2) V. Tacito, Dione, e Pomponio II. ce.—(3) Dion. H. R. lib. Ll1, 20.—(4) Svet. in Aug. c. 58.

de n'y admettre que des gens a qui l'age avoit donné de l'experience (1), ma non perciò si dee credere che la sola piena barba a questa carica militare ammettesse. stante che tale disposizione o non ebbe il vigor d'una legge, o non ottenne il divisato effetto, o mirò solo a frenare un abuso eccessivo. L'esempio di Scipione che fu tribuno in età di 19 anni alla battaglia di Canne (2) anche dopo Adriano più fiate sì rinnovò; innumerabili essendo coloro che dal quartumvirato viale, o dai triumvirati capitale o monetale, o dal decemvirato a giudicare le liti, cariche minori e 1000vvanos che davansi a' giovani, passarono alle legioni prima di ascendere alla Questura. La qual era il primo magistrato urbano che optavasi a' venticinque anni, giusta il parere di Pitisco (3), Lipsio (4) e Dodvello (5); e se Plinio Cecilio fu tribuno in Siria di venti anni

<sup>(1)</sup> Le Bean, Acad. des I. e B. L., T. XXXVII, p. 135 così tradure ed intende il passo di Vopisco in Hudr. c. 10.—(2) Liv. XXII, 53; XXVI, 18.—(3) Let. AA. RR. v. actus.—(4) Ad Tac. Ann. III, 29, et Eccurs. D.—(5) Pradect. Comdon.

e questore in Roma di venticinque, come ha provato il Masson (1); se Trajano, puer admodum Parthica lauro gloriam patris auxit, nomenque germanici meruit (2), e fu questore di venticinque anni, pretore di trentatre; se Adriano militiam iniit di quindici anni, e di poi che fu tribunus secundae adiutricis, e militò nella Mesia inferiore, gessit quaesturam di ventiquattro (3); se Cajo Vesnio Vindice fu prima quartumviro Viale, e poi Tribuno della Legione ottava Augusta, allorchè avendo sgombrato Novia dai nemici che l'assediavano, la sua legione PIA · FIDE-LIS · CONSTANS · COMMODA · CO-GNOMINATA · EST · IPSE · VT · DE-VOTISSIMVS · IMPERATORI · COM-MODO · AVGusto · PIO · FELICI · OBIECTO · HONORE · QVAESTOR · DESIGNATVS · EST · ANNORVM · XXIIII (4), cioè un anno prima dell'anno suo, di leggeri mi persuado che anche Nerazio Proculo (5), Celio Balbino (6),

(5) Manvt. O. R. p. 174 .- (6) Id. p. 364.

<sup>(1)</sup> Vita Plinii. XXV, 2.—(2) Plin. Paneg. c. 14,— (3) Spartian. in Adriano n. 1.—(4) Fabr. c. X, n. 517.—

Cesonio Macro (1), Pompeo Lucano (2), e tanti altri, i quali tutti furon tribuni d'una o più legioni prima d'esser questori (3), persuadomi, dico, ch'esercitassero la carica militare, assai prima dei venticinque anni; quindi in età molto verde, come ho per fermo che fosse Precellio, il quale oltracciò era patrono di quattro colonie; nuova conferma della cospicua sua schiatta, sapendosi che i patronati passavano dagli avi e dai padri ne' figli in eredità. Per la qual cosa va bene il titolo di chiarissimo giovane; titolo 'dato

<sup>(1)</sup> Smet, pag. 66. 4.—(2) Id. pag. p65. (3) — Per dir d' alcuni, tali sono Stavio Paudo (Pauvin. Imp. Rom. c. 18). Cerelho Fuglido (Boissard. Ad. RR. 7. III., 138). Pontio Sabino (id. T. V. n. 74). Metio Ficatiano (Aragon. Mon. Ant. n. 54). Artic Lipeo (Gratt. p. 556, 1). Claudio Frontino (id. 389, 6). Cestio Gallo (Gud. p. 120, 3). Quintilio Findice (id. pag. 157, 10). Mesisio Rustico (Doni. Cl. IV. n. 15). Mampio Sievana (id. Cl. IV. n. 16). Fadio Privo (Mur. p. 699, 5). Fettio Satura (id. p. 575, 4). Plotio Romano (Spon. Misc. E. A. sec. IV., 531). Luxillo Sabino (Oirv. M. P. p. 172, n. 56). Gilio Semplice (Zaccar. Listor. Lett. T. XI, 380). Giltio Apricola (Marm. Taurin. T. II, pag. 28). Celio Flavo (Passionei, Cl. II, n. 4). Fabio Cilone (Marini, Isrr. Mb. p. 51). Appio Severo (Id. Fr. Arv. p. 57).

eziandio a Marco Tarquinio Prisco Frontone, esso pure triumviro capitale, nella seguente iscrizione, veduta dal diligentissimo Smezio (1):

D M
RELIQVIAE
CORPORIS · M
TARQVINI CRISPI
FRONTONIS · C · I
TRIVMVIRI · CAP

Per verità la stampa nella penultima linea offre C·L, che significa Caj Liberti: ma come può essere di condizione li
bertina un triumviro capitale con quattro
nomi? Il Reinesio che non s'avvide qui
celarsi un error del copista volcavi aggiugnere un O, per introdurci Coloniae,
che non ha senso. Il Gudio pensava lasciare C·L, ch'è peggio ancora (2): io
leggo CLarissimi Iuvenis, e ravviso in

<sup>(1)</sup> Fol. 33, 3.—(2) Ap. Grut. p. 371, 7.

Frontone un giovinetto di nascita illustre rapito anzi tempo all'amore de'suoi.

Finalmente per non moltiplicare oltre il dovere gli esempli veggasi l'insigne monumento scoperto a Lione l'anno 1806, trasmessomi in copia da un illustre socio di quell'Accademia.

ProVidentia DEorum BONAE · MENTI : AC · RE DVCI. FORTVMAE. RED HIBITA . SVSCEPTA PROVINCIA T. FLAVIVS, SECVIDVS, PHILIPPIA NVS · V · C. · LEG · AVGGG · PROV · LVGVD LEG · LEGG · I · M · ET · XIIII · GEM . ALLECT INTER · PRAETORIOS · TRIBVNICI OS · OVAESTORIOS · TRIB · MILITYM LEG · VII · GEM · CVM · IVLIA · NEPOTIL LACCOFOSVA OETOTO FLOVICTORINO OPHI LIPPIANO · C · I · TRIB · MIL · LEG · V · MA CED · ET · T · FL · ARISTO · VLPIANO · C· P· LEC TO · IN · PATRICIAS · FAMILIAS ARAM · CONSTITUIT · AC DEDICAVIT

Importantissima è quest'iscrizione che il primo esempio marmoreo esibisce di tre Augusti ad un tempo. Ciò avvenne l'anno

dugentonove, quando Settimio Severo, oltre Caracalla collega suo nell'impero, associossi anche Geta (1), indi mosse contro i Britanni, come Dione (2), Erodiano (3) e le medaglie testificano (4). Cammin, facendo passo per Lione, provincia da lui riveduta la prima volta da poi chè l'ebbe REDIBITA, SV-SCEPTA dalla ribellione di Albino, Flavio secondo Filippiano ch' erane il Preside, in omaggio dei principi eresse quest'ara; e per renderli benevoli verso tutta la sua famiglia volle partecipi della propria · divozione Giulia Nepotilla sua moglie, e Flavio Vittorino, Flavio Aristo suoi figli. Ma se il padre si qualifica C · V, Clarissimus Vir; se la madre è C · F, Clarissima Femina, chi può oramai più dubitare che il primogenito C · I non sia Clarissimus Iuvenis, ed il cadetto C . P. Clarissimus Puer? Quest'ultime sigle parran nuove ad alcuno; ma non a lei, prestantissmo sig. consiglier aulico Presidente

<sup>(1)</sup> Eckhel. D. N. T. VI, p. 188, 230; T. VIII, p. 426.—(2) H. R. LXXVI, 11.—(3) H. R. III, 14, e seg.—(4) V. Eckhel. D. N. T. VI, p. 188.

che peritissimo nella classica latinità la vide più volte ne' grammatici antichi, nelle leggi, e nei marmi. Clarissimus Puer è nelle note giuridiche di Magnone (1); Diis · Manibus · Titi · ATTICI · STRABO-NIS · ROMVLI · CLARISSIMI · PVERI in Giusto Lipsio (2); Q · MESSIVS · FRONTINVS · CLODIANVS · Clarissimus · Puer nel Boissardo (3); M · OPEL-LIVS · DIADVMENIANVS · Clarissimus · Puer è il figlio di Macrino in un tubo edito dal Weselingio (4); Marco VALerio · MAXENTIO · VIRO · CLA-RISsimo · VALerius · ROMVLVS · Clarissimus. Puer è nel Muratori, che dormicchiando interpreta Cinerarium Posuit, aut Curavit Ponendum (5). Anche le giovinette con tal predicato si distinguevano. ed HIC · REQVIESCIT · IN · PACE · AEMILIANA · CLARISSIMA · PVEL-LA è nel Margarini (6); Diis · Manibus · Sacrum · CORNELIA · Clarissima · Femina ·

<sup>(1)</sup> Ap. Gothofr. Gram. Fet., p. 1485; ap. Putsch. p. 1547, 1657.—(2) Auctar Smet. p. 54.—(3) Ad. RR. T. V, n. 25.—(4) Observ. Far. Amstel, 1757.—
(5) Pag. 753, 3.—(6) Inter. Basil. S. Pault, p. XIV, n. 199.

SCRIBONIA · MAXIMA · Glarissima · Puella nel Passionei (1); GELLIAE · AGRIPPINAE · C · q nel Museo veronese (2), dove il chiaro editore ponendo in margine sic, fa credere o non essergliene venuto in mente il vero significato, o che siccome Caja scrivevasi con un C rovesciato (3), così abbia creduto che si costumasse colla voce Puella; tanto era questa formula divenuta frequente declinando l'impero. Chi crederebbe che nel VI secolo si fosse introdotto persino Clarissimus Adultus, in vece di Clarissimus Iuvenis? Pure in una iscrizione che sta nel campanile della cattedrale di Caserta trovasi questa formula insolita che vuol esser notata sì perchè il marmo ci esibisce le lettere C e G in vece del greco episema, ciò che potrebbe indurre i meno pratici in gravissimo errore col credere di novantadue anni chi ne visse appena circa diciotto; sì perchè mostra il sedicesimo post-consolato di Basilio corrispondente al 557, e sì finalmente perchè si avea già

<sup>(1)</sup> Cl. IX, n. 44.—(2) Mus. Ver., pag. 295, 1.— (3) V. il Fabretti, Insc. Dom. pag. 52.

in istampa per opera del *Maffei*, però diviso malamente nelle linee ed errato in più luoghi (1).

+ HIC REQVIES
CIT · IN · SOMNO
PACIS · IOHAN
NIS · CLARISSI
MVS · aDVLTVS
QVI · VIXIT · AN
NOS · FL · M · XCII ·
DEPS · SVB · DIE · GID
MARTIARVM
XG · ANNO · FC
BASILI · VC · IND
QVINTA +

Del greco episema ho tenuto altrove non breve ragionamento (2), nella qual ccasione ho anche detto che sebbene il

<sup>(1)</sup> Mus. Ver. p. 478, 2.—(2) Monum. Epigr. Cristiani scaperti in sant'Ambrogio p. 22.

Pancirolo (1), il Pitisco (2), il Morcelli (3), lo Spaletti (4) ed il Rubbi affermassero che uomo chiarissimo fosse titolo nel basso impero sconosciuto al tempo della Repubblica, e sotto Tiberio dato ai Senatori (5) esso fu tuttavia molto più antico e più sparso che non si crede: imperocchè trovasi nell'epistole di Cicerone (6), in una lettera di Lentulo (7), in Sallustio (8) in Plinio giuniore (9), ed in un decreto dell'età di Trajano (10): ma di poi che apparve ne'rescritti d'Antonino Pio pigliò per dir così legal forma, e chiarissimi uomini si dissero tutti i Proconsoli e i Presidi (11), non che Valerio Bradua Mauricio nell'impero di Commodo (12), e Sesto Cornelio (13), Fulvio Plauziano (14) prefetti al pretorio sotto Settimio Severo,

<sup>(1)</sup> Notit. dign. Imp. Orient. p. m. 1342.—(2) Les. A.1. RR. V. Clarissimi.—(5) De stilo Inscr., p. 444.—(1) Twoda Opptide e.g., p. 92.—(5) Diction. d ant. V. Charissimi.—(6) Add Famil. XIII, e p. 68.—(7) Ap. Cic. ad Famil. XII, ep. 15.—(8) Catilin. c. 51.—(9) Epist. III, 8.—(10) Gori, Inscr. Etr.T. I, p. 68.—(11) Cod. lib. VIII, T. 14, 1. 5; lib. IX, tit. 8, 1. 2.—(12) Nerini, De Templo s. Bonif., p. 367, 4.—(13) Ibid. n. 1.—(14) Marini, Fr. Arv., p. 544.

egualmente che Oppellio Macrino in un piombo del Museo Zelada del tempo di Caracalla; per nulla dire dei Maestri Arvalici Prisco ed Archelao (1), del Legato di legione Mario Pudente (2), del Pontefici (3) e Maestri de'Salii (4), i quali tutti sono chiarissimi uomini ne' bronzi e nei marmi. Onde le donne nuptae clarissimis personarum clarissimarum nomine continentur, serive il giureconsulto Ulpiano (5), e che Clarissimi Luenes si dicessero i loro figliuoli, Clarissimi Pueri, Clarissimae Puellae i loro bambini e bambine, parmi dal fin qui detto, provato più chè abbastanza.

Che più! Erano già sotto i torchi queste disadorne mie carte, quando scorrendo la storia del Regio Istituto di Francia conobbi avere il Mongez`intertenuto quella sapiente Assemblea intorno il marmo di Flavio Secondo, ed avere anch'egli rendute le sigle C·I per Clarissimo Iuvene. Il a été conduit, dice il dotto Dacier, a cette

<sup>(1)</sup> Marini, ivi, tav. 42, 60.—(2) Morcelli, De Stilo, p. 178.—(5) Grut. 270, 6, 1081, 1.—(4) Grut. 173, 5.—(5) Dig. 1. VI, De Fodecom. 1. 8.

explication par d'anciens grammairiens qui rendent C . P par Clarissimus Puer. M. Visconti lui a comuniqué depuis une iscription qui vient a l'appui de l'explication de M. Mongez (1). La via da me percorsa fu alquanto differente da quella tenuta dai prelodati archeologi; non però diversa, nè men sicura è la meta che ho com' essi afferrata, e se il Carli osservò che più insegna talvolta un solo marmo che molti libri, parmi di potere fidatamente conchiudere che solida fabbrica istorica o filologica senza lapidi antiche difficilmente si costruisce, e che il fidarsi unicamente ai lessici negli studi antiquari fa di sovente che si cada in errore.

Pertanto se ne'marmi allegati non si può introdurre senza manifesta violenza veruna delle spiegazioni date alle sigle C·I dagl'illustri scrittori sopra lodati; se all' opposto in tutti que'marmi a maraviglia conviene la spiegazione da me suggerita, perchè non vorrassi adottarla anche pel marmo Trentino? Forse perchè Giulio

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Instit. Rayal de France, Classe d'Histoire, T. I, p. 246.

Ingenuo è tribuno d'una legione? Ma tanti tribuni vedemmo di età giovanile, che quest' opposizione diviene ridevole, massimamente di poi che Flavio Vittorino, e Cajo Precellio sono chiarissimi giovani e tribuni in due marmi d'innoppugnabile autenticità. Forse perchè si qualifica infante? Ma infans, puer, adolescens, juvenis non di rado promiscue usurpantur; e Quintiliano chiama infante una giovinetta, che poco prima avea detto puella (1); Vittore Vitense ricorda i lectores infantulos già discepoli di Tetuario, peritissimi nella musica, qui gaudentes in Domino procul exilio crudeli traduntur (2); un monaco infantulus abbiamo altroye (3): così pure nell'antico Ordine Romano gli infantes paraphonistae qui ascendentes in pulpitum imponunt antiphonam (4), e nei marmi Feliculo Crescente infante d'anni sei (5), Crassicio Costantino (6), Gavio Massimino (7) e Valerio di sette (8),

<sup>(1)</sup> Inst. Ornt. VI, 1, 59.—(2) Persec. Fand. V, 9 e 10 ed ivi il Ruinārt.—(3) Passio VII Monac. c. 5.—(4) De schola cantor.—(5) Grut. p. 661, 6.—(6) Velser. M.A., p. 220.—(7) Grut. p. 675, 9.—(8) Donati, p. 577, 9.

Aurelio Faustino di nove (1), Costantina di dodici (2): non cito Aurelio Novario infante di 27 anni esibitoci dallo Zaccaria (3) e dal Donati (4), chè dal codice del Feliciano raccolgo esser eglino incorsi nella cifra numerica in gravissimo errore (5). Nondimeno gli addotti esempli parmi dimostrino che siccome Silio Italico appellò Scipione Africano di diciassette anni ora intrepidus puer, ed ora juvenis (6); Cicerone disse Ottaviano di diciannove anni quando puer egregius, e quando clarissimus adolescens (7); Sancte puer lo qualificò anche Virgilio (8), e lectissimum adolescentem è Marco Cecilio in età di presso ai quaranta (9); adolescente dicesi Marco Tullio d'anni quaranta quattro (10); parimente DEPOSITVS · PVER · HE-LIAS · ARGENTARIVS di trentacinque anni si ha nello Smezio (11); un PVER:

<sup>(1)</sup> Grat. 682, 9.—(2) Grat. 671, 15.—(3) Istor. Lett. d' Ital. T. XII, p. 591.—(4) Pag. 354, 7.—(5) Nella Bibl. Cap. di Veron., p. 240, p. 11.—(6) Panic. l. IV, 462; VIII, 704; XV, 69, e il Drakenborch.—(7) Ad Panil, XII, 25; Philip. IV, c. 1, e il Manuz.—(8) Cuedice, v. 25.—(9) Gic. in Caccil. c. 9.—(10) Cic. Philip. c. 46.—(11) Pag. 142; 5.

VICTORINVS di trentasette nel Mabillon (1); siccome, dico, in tutti costoro appar promiscuo l'uso di queste voci, niente ripugna che anche Giulio Ingenuo intorno ai venti anni, per rispetto alla innocenza de'suoi costumi, al candore dell'animo, alla sua giovialità, con espressione amorevole e, per dir così, famigliare appellisi INFANTe · BENIGno; cioè buon ragazzo, buon giovinotto, bon enfant. Se l'infans valesse, come pretendesi, qui fari nequit, chi è balbettante, chi è garzoncello poco dall'età lontano del balbettante, come poi si può dire PLVRA · DE · SE · MERENTI? Questa formula al tutto propria degli epitaffi si addice ngualmente ad un ospite, alunno, amico, attinente giovane o vecchio che sia, purchè meritevole o benemerito; non però mai a chi è in fasce, e che bene ancora favellare non può. Rivolgasi la quistione per ogni lato è vedrassi che per la sigla C · I, o non hacci spiegazione che quadri, o la sola testè chiarita è la vera.

<sup>(1)</sup> De Re Dipl. suppl.

Esposto in cotal modo il valore della terza linea, piano e facile torna il restante, dovendosi leggere:

> Cajo · IVIAO INGENVO

Clarissimo · Iuveni

TRIBuno · LEGionis · III · ITALicae

TIBerius · CLaudius · VICTOR · Vir · Egregius

INFANTI · BENIGno PLVRA . DE · SE MERENT:

La terza legione italica istituita, non da Trajano come scrisse un celeberrimo cipigrafista, ma da Marc' Aurelio, avea nell'età di Settimio Scoero nella Rezia le stanze (1), dove Marco Velsero notò essere assai frequenti i monumenti che Legatum, Tribunum, Aquiliferum, Alae Decurionem, militesque ejus legionis respiciunt (2). Ai marmi da lui veduti più altri se ne potrebbero aggiugnere scoperti di poi, fra' quali l'epigrafe ch'esaminiamo. Autore di essa è Tiberio Claudio Vittore, Uomo Egregio,

<sup>(1)</sup> Dio. H. R. l. LV, 74.—(2) AA. Aug. Vind. l. VI, p. 135.

non veterano, come piacque ai valenti uomini che mi precedettero. Se il defunto è rampollo di cospicua prosapia, se avea il comando d'una legione, se fu spento alla luce, come pare, in Trento sul fior dell'età, è assai verisimile che non già un semplice veterano, ma un principate della città, o il procuratore cesareo, o il rettore della provincia ne raccogliessero gli estremi aneliti, e ne dettassero l'epitaffio. Lo stile amichevole e, dirò così, confidenziale di esso me ne persuade. Oltracchè l'autore del libro delle morti de persecutori chiamando i Primores civitatum EGREGII et perfectissimi viri (1); e Costantino Magno prescrivendo che qui merito amplissimarum administrationum honore perfectissimatus vel EGREGIA-TVS adepti sunt, frui oportet dignitate indulta (2), di certo un di costoro dev'essere Tiberio Claudio che si qualifica Vir Egregius; titolo proprio dei principali (3) e dei decemprimi delle città (4), dei curatori

<sup>(1)</sup> De mortib. e. 21.—(2) Cod. Theod. lib. XII, tit. 1, L. 5.—(5) Grut. p. 408, 1.—(4) Id. p. 89, 4.

delle repubbliche (1), dei prefetti delle legioni (2), dei procuratori dell'acque (3) è della moneta (4), dei dieceti, Juinnyan, o procuratories summarum (5), dei razionali (6), dei pretori dei XV popoli dell'Etruria (7), dei procuratori delle provincie (8) ed in spezieltà della Rezia quae procuratoribus cohibebatur fin dall'età di Nerone, come si appara da Tacito (9). So molto hene aver altri veduto le sigle V E potersi interpretare Vir Egregius, ma non aver adottato l'avviso, perchè non sono interpunte. La qual difficoltà a senno mio non ha forza

(1) V · E · CVRAT · REIP · FECIT · PERFECIT così è nel marmo veduto in Cesena dal P. Ginanni, non V · F · CVRATORE · RESI · REJECT, come sta in Manuz. O. R. p. 101, 102 e nel Grut. pag. 178, 2 .-(2) Grut. 347, 1 e così dee leggersi anche nelle 345, 3; 346, 2, non VET. Vedi il Bongarsio negli Scriptores Rer. Ungaric. T. III, p. 202 e il Maffei, M. V, p. 242, 3 .-(3) Fabr. c. X, n. 218. -(4) Guasco, Mus. Capit. T. I. p. 193; Mur. p. 1039, 1 .- (5) Mur. p. 172, 2: Vedi I Fasti della Chiesa, T. II, pag. 144 .- (6) Grut. p. 278, 6 .-(7) VE · EX · PRAETOR · XV · POP · così leggo non X · VIR · POP come ivi sta. Vedi Grut. 381, 1; Reines. Cl. VI, n. 114 .- (8) Grut. p. 402, 4; Spon, Misc. E. A. p. 20; Vidal, Propugnac. Triumph. p. 120; Baille , Iscrig. Rom. Illustr. Torino 1820. - (9) Hist. l. c. 11.

perchè Tiberio Mefanate (1), Elio Marcello (2), Valerio Pelagio (3), Quinto Axio Eliano (4) e molti altri sono tutti indubitabilmente Uomini Egregi e il loro titolo è scolpito senza il punto frammezzo come nel nostro marmo. Ciò è sì vero che alcuni dotti antiquari, credendo essi pure che tali sigle dovessero onninamente dividersi, non vi riconobbero l'egregiato e sono incorsi in ridevoli errori. Quinto Axio Eliano procurator augustale appar VET in un' luogo (5), ed è Vir Egregius in tre altri (6); Valerio 'Pelagio VE · PROC · SMV, cioè Vir Egregius Procurator Sacrae Monetae Vrbis è trasformato in Pelagione dal Muratori (7) e dal Guasco (8); Cajo Mucio Bruziano VE · FLAM · AVG · PP, cioè Vir Egregius FLAMen AVGustalis PerPetuus (9) diviene un mostruoso Veflamine nell' indice Scaligeriano. Ma cessiamo gli esempli, che

<sup>(1)</sup> Mur. p. 1059, 1.—(2) Grut. p. 347, 1.—(3) Guasco, Mus. Cap. T. 1, pag. 195.—(4) Grut. p. 57; 11; 78, 12, e il Bongarsio I. c. pag. 200 qui vidit.—(5) Grut. p. 4, 8.—(6) Grut. pag. 57, 11; 78, 1; 2.—(7) Mur. p. 260, 3.—(8) Guasco, Mus. Cap. I. c.—(9) Smet. p. 69, 15.

in cosa tanto patente sarebber soverehi. Chi ha qualche perizia dell'arte nostra sa che VC, Vir Clarissimus; VD, Vir Devotus; VE, Vir Egregius; VH, Vir Honestus; VI. Vir Illustris; VM, Vir Magnificus; VP, Vir Perfectissimus, si scriveano nei libri e nei marmi col punto e senza, colla sovrappostavi lineetta e senza di quella (1). Ci fu altresì chi ha creduto Ingenuo e Vittore di condizione libertina per li prenomi e nomi che recano di Cajo Giulio Caligola e di Tiberio Claudio augusti. Ma oltre che quelli hanno entrambi il cognome pretto romano, non veggo perchè vogliasi così avvilire la loro prosapia, chè nè uniche sono le famiglie illustri dei Giulii e dei Claudj; nè tutti quelli ch'ebbero i nomi loro furono schiavi in origine, massimamente poichè sappiamo aver preso parecchi

<sup>(1)</sup> Fabret, c. V, n. 26; Morat, p. 418, 22; Maff. M. F. p. 107; Fea, Iscrit. di Mon. pubblici, p. 5, 12; Lanelli, Scowi in Sardeyna, p. 6; Marini, Papiri dipl. p. 574; id. Frat. Arv., p. 228; Opuscoli Ferraresi. T. I, p. 1; Mur., p. 1889, 6; Gori I. E. T. I, p. 539, (così dere leggersi, non-Consulis MVnicipalis, come spiegarono il Fabretti ed il Lami); Gaasco, Mus. Capit. T. I, p. 119; Murn. Taurin. T. I, p. 129; Murn. Taurin. T. I, p. 127.

il nome ab eo per quem civitatem impetraverunt (1). Chi ardirà per la simiglianza di nomi e prenomi chiamar libertini Tiberio Giulio Sauromate re del Bosforo (2), Cajo Giulio Remetalce re dei Traci (3), Cajo Giulio Antioco re della Comagene (4). Cajo Giulio Donno re delle subalpine regioni (5)? Chi dirà libertini Tiberio Claudio Archelao (6), Tiberio Claudio Erode (7)? Chi Servio Sulpizio Floro l'uccisor di Pisone (8), Tito Flavio Archelgo (9), Publio Elio Rasparasano (10), Marc' Aurelio Pacoro (11) chi tanti e tant'altri, i quali ancorchè non fossero di sangue reale erano tuttavia illustri nelle patrie loro, e prenomi e nomi romani assunsero allorchè vennero ascritti alla romana cittadinanza? Chiarissimo giovane è Giulio Ingenuo, e Uomo egregio Claudio Vittore; e qualunque

<sup>(4)</sup> Sigon. De nom. rows; Fabretti. Interv. pag. 459.—
(2) Koelher, Dissertatione sul monumento della regina Comosaria, n. VII.—(3) Fabretti, esp. VII. n. 44.—
(4) Marini, Arvali p. 723.—(5) Doni, (3. I. n. 36.—)
(5) Murat, p. 2019. 3.—(7) Olean, in not. ad Philostrat.
p. 5(5) Giorgi, ad critic. Pagii h. 145.—(6) Tacit. Hist.
lib. I, c. 45.—(9) Marini, Arv. pag. 528.—(10) Murat.
p. 2099. 7.—(11) Grat. 1091, 107 Reines. Inter. pag. 219.

sia il modo pel quale vennero nelle famiglie loro tai nomi, abbassar senza prove non ne dobbiamo la condizione, la qual essere nobilissima dalle cose testè discorse e dai titoli onde sono decorati manifestamente apparisce. E questa osservazione ho qui fatta perocchè veggo uomini di molta vaglia per aver voluto attenersi a certe regole generali esser sovente nel qualificar le persone andati assai lungi dal vero. Il prelato Agostini (1) e il profondo Gronovio giudicarono liberto di Pompeo Magno l' insigne istorico Marco Pompeo Teofane (2), grandissimo uomo di stato e di guerra, cui defuncto caelestes honores gra eca adulatio tribuerat (3): e il dotto Ignarra pretese di condizione, libertina Tiberio Giulio Tarso (4) fondatore in Napoli del tempio dei Castori, quand'era certissimamente ingenuo e cospicuo cittadino partenopeo (5): è assai verisimile che tali fossero eziandio gli antenati dei

<sup>(</sup>t) De Famil. Roman. in Gente Pompeja.—(2) Ad. Liv. lib. 59, c. 19.—(3) Visconti, Lon. Gr. T. I. p. 505 della mia versione italiana.—(4) De Phratriis p. 185.—(5) Visconti, Op. Far. T. H, p. 95.

due illustri soggetti nominati nella nostra iscrizione oramai in ogni sua parte osservata.

Della quale se tutto combina a rendere evidentissima l'interpretazione che ho divisata, qualor essa ottenga l'assenso dei dotti al cui giudizio intendo che sia sottoposta, avremo da essa raccolto che Cajo Giulio Ingenuo, chiarissimo giovane d'età di circa vent'auni fu mandato tribuno d'una legione a presidiare la Rezia, e che dimorando in Trento, quivi morì, non senza ottenere da Tiberio Claudio Vittore uomo egregio, o vogliasi principale della città, o magistrato cesareo, un perpetuo segno dell'affetto e della stima che si era meritato co'suoi costumi e colle benigne e soavi maniere.

Quantunque il tempo preciso di questo marmo non possa con certezza determinarsi, parmi fuor d'alcun rischio d'errore l'asserire che fu scolpito verso la metà del terzo secolo, quando il clarissimato era divenuto assai frequente, e gli Egregi Uomini, noti nei marmi sin dal tempo di Antonino Pio, compajono anch'essi men rari nei monumenti.

## 0(42 0)

Qui dovrei finire s'Ella, prestantissimo signor consiglier aulico Presidente, non bramasse aneor due parole sul frammento letterato che presso il chiarissimo e della patria sua benemerito signor conte Gioranelli da non molto si riparò. L'apografo supplito in parte da lui medesimo è questo.

IMP NEBVA
TRAIANO
OAES ALANO
OAES ARE
AVO GERM
DAGENAVI
COS
OVERATORES SATVE
INFRASCRIPTI
CONVSTATE
OSSICTIO
VS RISHIE
EISTVS PAHI
S SALOXANVS
LVIVS C MARIVE
MYS PROMYS CAV
ATINO REDASIVS

Esso è singolare, dice l'egregio editore, non solo per la sincope del nome e cognome di Lucio Appio, ma eziandio per essere fino qui l'unica pietra che porti il consolato del 103 (1); e dice ottimamente quanto alla preziosità della epigrafe che dopo quella di Marco Appulejo nella Trentina Colonia non so se altra ve n'abbia più curiosa e più rara (2). Ma quanto all' attribuitole anno 103, alla sincope dei nomi, al consolato di Lucio Appio ho gran sospetto che vi si frappongano gravissime difficoltà. Chè sebbene gli antichi fastografi (3), non che il Panvinio (4);

<sup>(1)</sup> Considerazione ec., pag. 112.-(2) Maffei, M. V. p. 370, 8; Cresseri, Ragionamento intorno ad una iscrizione trentina d'Augusto, Trento 1760. Marco Appulejo che da questo marmo appare legato d' Augusto nella Rezia era stato console nell'auno Varroniano 754 con Publio Silio Nerva (Grut. p. 298) ed era, come credo, fratello di Sesto Appulejo che resse i fasci l'anno 725 e il 20 gennajo del 728 della Spagna trionfo (Piranesi Fasti triumph. p. 46). La famiglia loro era molto illustre in Roma, ricordandone Cicerone fra gli altri Appulej uno che fu pro-questore in Asia, e due che proscritti furono da' Triumviri: è assai probabile che un di costoro fosse ascendente del nostro Legato (Cic. ad fam. XIII, 45, 46; App. de B. C. lib. IV). Vedi Clemente Cardinali, nella dotta dissertazione intorno un antico marmo scritto-(3) Vedi il Tillemont, Empereurs, T. II, p. 500, note XIII sur Trajan; che malgrado non trovi risposta alla prova dedotta dalle lapidi e dalle medaglie ne peut souffrir qu' on renverse ainsi tous les fastes .- (4) Fastor. p. 330.

l'Almelovenio(1), il Pagi(2), il Muratori(3), lo Stampa (4) ed il Guasco (5) unanimamente segnino, come il dotto signor conte, Gioranelli, il consolato quinto di Trajano al 103, non di meno il parer loro ha contrari parecchi monumenti epigrafici e numismatici d'indubitabile sicurezza, a' quali nell'arte nostra è mestieri di preferenza attenerci.

Non desterò la disputa cronologica agitata da sommi uomini per fissare il tempo ond'abbiano a pigliare la mossa le tribunizie potestà, ed i consolati imperiali. Ognun sa che dopo sottilissime indagini i più sentiti archeologi si sono da ultimo convenuti che da Ottaviano augusto ad Adriano inclusivamente le tribunizie potestà comincino dal giorno nel quale i Cesari ascesero in trono, che si aumentino ogn'anno nel di anniversario della loro elezione, e che i consolati sempre datino dal primo gennajo (6). Ciò

Fast. Cons. p. 151.—(2) Critic, ad Baron. ad an. 105; Diss. Hypatic. p. 207.—(3) Inscript. T. I., p. 516.—
 V. Sigonii, Opp. L. I., pag. 172.—(5) Mus. Capitol. T. I., p. 167.—(6) Eckhel, Doct. Num. T. VIII, p. 591.

posto, scrive Plinio che Trajano nel 97 fu creato da Nerva simul filius, simul caesar, mox imperator et statim consors tribuniciae potestatis (1); la qual consorteria essersi effettuata a'primi di novembre del 97, ci sta garante Vittore che dice: Nervam cum Trajano tribus vixit mensibus (2), cioè il novembre e dicembre del 97, ed il gennajo del 98, negli ultimi del qual mese Nerva passò all'altra vita (3). Per tanto se il poter di tribuno comincia in Trajano col novembre del 97, e questo nel di anniversario della elezione si accresce d'una unità, aggiugnendo al 97 sei anni d'impero, avrem Trajano sino alla fine d'ottobre del 103, tribuno per la sesta volta, ed il consolato unitogli sarà quello che l'Augusto nel detto anno ostentava. Or niuna lapide, niuna medaglia esibisce Trajano colla tribunizia podestà sesta e il consolato quinto, bensì colla settima e colla ottava; dunque il consolato quinto non all'anno 103 ma al 104 appartiene. Si vegga

<sup>(1)</sup> Paneg. c. 14. — (2) In Epitom. c. 12 — (3) Dio. Hist. l. 68; s. Clem. Alex. Stromat. I, p. 559. V. il Pagi ad an. 98, § 2.

l'Anonimo del Cuspiniano (1), lo Smezio (2), il Grutero (3), il Fabretti (4), il Noris (5), l'Erizzo (6), l'Eckhel (7) il Mannert (8) e se ne avranno in gran copia le pruove.

Se non che ho altrove prodotto un insigne diploma (onesta missione, diceasi una volta) col titolo: IMPerator · CAE-Sar· DIVI · NERVAE · Filius · NERVA· TRAIANVS · AVGustus · GERMânicus · DACicus · Pontifex · Maximus · TRibunicia · Potestate · VII · IMPerator · III ·

(1) In Cassiod. Chronic. p. 417 .- (2) Inscr. p. 53, 3, questa è ora nel Mus. Capitol. Guasco T. I, p. 167 .-(3) Pag. 246, 2 .- (4) De Column. Traj, pag. 288 .-(5) Epist. Cons. ad ann. 105, 404; Epoch, Syrom, pag. 183. - (6) Dichiaraz, delle med. Venezia 1571, p. 191 .- (7) Doctrina Num. veterum T. VI, p. 417 .-(8) Res Trajani Imperatoris ad Danubium gestæ, Norimberg. 1793, p. 37 ove dice: Arduum quidem contradicere fastis consularibus, qui consulatum V Trajani priori anno adscribunt'; cum autem in nummis ac lapidibus septimus Tribunitim Potestatis annus consulatui quinto numquam non adiungatur, numquam sextus unnus; cum credibile non sit Trajanum consulatum V inter horrida belli absentem potius, quam pace constituta triumphantem, præsentem gessisse: assentiendum erit Fabretti sententia, qui iisdem, quas adduxi rationibus motus consulatum Trajani V, septimo imperii, non sexto ut fasti, coniungit.

## wash o( 47 )0

COnSul · V · Pater · Patriae, in cui dopo esposte le condizioni colle quali si accorda il congedo ai veterani di quattro ale, e dieci coorti allora sotto gli ordini di Nerazio Marcello, segnasi la data: Ante · Diem · XIV · Kalendas · FEBRuarias · Mario · LABERIO · MAXIMO · II · Quinto · GLITIO · ATTILIO · AGRI-COLA · II · COnSulibus (1). La tribunizia potestà settima, l'acclamazione imperatoria quarta, ed il consolato quinto di Trajano sono fuor d'ogni dubbio le note croniche del 104, e se in tal anno al 10 gennajo Matto Laberio Massimo, e Quinto Glizio Agricola, amendue per la seconda volta reggevano i fasci, posciachè il marmo trentino ci offre nelle prime linee: imperatore · NerVA · TrajaNO · caesaRE· augusto · gERManico · dacico · pontifici Maximo V, di necessità le seguenti linee non sono sincopate, nè celano il nome di Lucio Appio, notissimo per aver compressa sotto Domiziano la sedizione mossa nella Germania da Saturnino (2), ma

<sup>(1)</sup> Ara Antica scoperta in Haimburgo p. 33, n. 7.—
(2) Dio. Hist. 1, 57 11; Victor. Epit. XII, 10; Martial.

chiaro e lampante ci recano L'Aberio Maximo II; colui vo' dire che fu procutatore della Ciudea dopo l'eccidio di Gerusaleme (1), legato della Mesia (2), prode guerriero nella prima guerra dacica che menò captiva la sorella di Decebalo ed espugno una forte città (3), quel Laberio in fine che dopo aver aumantata con Trajano la consolare trabea, essendosi meschiato nella congiura di Calpurino Crasso Frugi fu per sentenza dei senatori relegato in un'issola, dov'era tuttora quando Adriano fu assunto all'impero, che malgrado gli altrui consigli ricusò di farlo moris (4).

Mercè di tal nome non sincopato, nè incerto il nostro marmo torna sommamente prezioso; impérciocchè, combinato

Epigr. IX, 86. Havvi anche una lettera di Domiriano colla quale a L. Appio Massimo raccomanda il filosofo Flavio Archippo (V. Plin. Epist. I. X, ep. 75). Il Panvinio fa il primo che lo introdusse nei fasti all'anno 105, e l'error suo fo seguito senza esame da tutti i susseguenti fastografi.—(1) Ioseph. B. I. lib. VII, c. 7.—(2) Plin. Epist. lib. X, ep. 55.—(3) Dio, Hist. I. 68, c. 9.—(4) Spart. in Hadr. D. 5. Veggasi il sommo Borsghesi nell'applauditissimo Giornale Arcadico, T. VIII, p. 58, ove compiacquesi di dare l'estratto e palare della citata mia dissertazione con singolare heniginità.

col diploma di Londra, stabilisce invariabilmente il consolato di Trajano per la quinta volta nel 104, ed insieme a maraviglia cospira a fermare con minor incertezza il trionfo della prima guerra dacica, a dare stabile sede alle medaglie col secondo congiario e colla trionfale quadriga, a mostrar Glizio Agricola surrogato a Trajano nel primo nundino del 104, notizia ignorata da tutti i fastografi (1), a confermare l'osservazione che le onorate dimissioni generali del militare servigio si concedessero dagli Augusti quando uno straordinario avvenimento di pace o di guerra dava occasione di letizia fondata (2), e finalmente a spargere gran lume sull'età di Svetonio, che dal legato Nerazio Marcello fu eletto tribuño, secondo attestaci Plinio (3). Per verità queste rare notizie non vengon tutte dal marmo di Trento; tutte però da esso ricevono pienissima sicurezza, perocchè sgombra i dubbj e dirada le tenebre onde i fastografi e parecchi antiquari aveano

<sup>(1)</sup> V. l'Ara antica scoperta in Haimburgo I. c.—
(2) Vernazza, Diploma di Adriano spiegato, Torino, 1817, p. 37.—(5) Epist. Lib. III, epist. 8.

infoscata la storia, allogando il consolato quinto di *Trajano* nel 103.

Dimostrata l' età dell'epigrafe, vorrei potere con uguale franchezza indicarne lo scopo e reintegrare le linee che seguono: ma Davo son io, non Edipo. Tuttavolta se licemi arrischiar un'idea, forse le tre seguenti dicevano:

Magistri · Qui · Primi · Fuerunt Aaedis · curATORES · SATVRni et · Ministri · INFRASCRIPTI;

e dopo otto linee di nomi, la reintegrazione de quali non può essere che arbitraria, si chiudevano indicando alcuna cosa a spese loro costrutta o donata.

To certo il monumento è storico, e tre fra molt'altri ne abbiamo in Grutero che un cotal barlume ci danno per uscire in qualche foggia da tanto bujo (1). Nulla ripugna che sia qui ricordata l'annua magistratura del Vico principale, o del Pago Anaunense. Quest'officio dicevasi Magisterium Pagi, Magistri Vici, e fu istituito primieramente da Ottaviano augusto pei Vici

<sup>(1)</sup> Pagg., 107, 1; 189, 4; 1075, 2.

di Roma nel 747, come si ha da Svetonio (1); madi poi si vide subito introdotto anche nei municipi e nelle colonie romane. Nel 748 era in Firenze (2), nel 753 in Verona (3), nel 755 in Napoli (4), non che in Aquino (5), in Eclano (6), in Venosa (7), in Sulmona (8), in Pesaro (9), in Brescia (10), in Ciulio Carnico (11), in Aquileja (12), in parecchi altri luoghi. Gli eletti ad occuparlo od erano di condizione libertina o eittadini dell'ultimo ordine, scelti per lo più e plebe cujusque viciniae (13); ed era tal ufficio così ambito a que' dì, che vediamo non pochi Maestri essere tanto lieti, e dirò meglio sì vani dell'onore ottenuto da formarne un'epoca, egualmente che i Curatori delle ripe del Tevere, i Collegi e i Corpi degli artefici in molte città.

<sup>(</sup>i) Svet. in Aug. c. 30.—(v) Gori, I. Etr. T. 111; p. 108.—(3) Paivin. Ad. Veron. p. 129.—(4) Grat. 1055, 2.—(5) Morcelli, pe. 81.—(10) Lapoli, Iter. Verus., psg. 101.—(7) Idem. Bid. pag. 29.—(8) Amed. Rom. T. II, pag. 466.—(9) Olivieri, M. P. IX, X. XI.—(10) Rossi, Mem. Bresc. psg. 215.—(11) Lienti, De Inl. Carnico, V. Miszell. di varie operatio, Venezia, 1944, pag. 300.—(12) Bertoli, Ad. d. Aquil., p. 80, n. 50.—(13) Sveton. in Aug. c. 50.

Perchè se CVRATORES · RIPARVM · OVI · PRIMI · FVERVNT troviamo nel Vignoli (1) e nel Fea (2); abbiam anche MAGISTER · VICI · OVI · PRIMVS · MAGISTERIVM·INIT, nello Smezio (3), MAGISTRI · VICI · QVI · PRIMI · MAGISTERIVM · INIERVNT; MI-NISTRI · QVI · PRIMI · FVERVNT nel Fabretti (4), nel Doni (5) e nel Muratori (6); Marcus Pomponius et Cajus Pomponius ARAS · SEPTEM · POSVE-RVNT · (Iovi): PAGANICO · OB · TERtium · MACISTERIVM · PACI, nel Gudio (7); e parecchi altri, pe' quali parmi non improbabile che anche nel principal Vico o nel Pago della Val di Non un ugual magistrato ci fosse, e che il nostro marmo dimostri quando alle ordinarie sue incumbenze fu aggiunta una speciale cura dell'edicola di Saturno, ciò che forse è indicato dalle sigle Q · P · F, che interpretare si possono Magistri · Qui · Primi ·

<sup>(1)</sup> De Column. Antonini, pag. 313.—(2) Frammenti di Fasti cons. p. 37, n. 13.—(3) Fol. 22, 6.—(4) Cap. VI, n. 96.—(5) Cl. 1, n. 96.—(6) Pag. 85. 6.—(7) Pag. XI, n. 2.

## o( 53 )o

Fuerunt · edis · CVRATORES · SA-TVRNI · ET · MINISTRI · ec.

Non è nuovo nè ignoto il costume che avendo un qualche benemerito cittadino costrutto un tempietto ad una divinità ne lasciasse poscia la cura e custodia al magistrato municipale o colonico, il qual destinava a tal uopo alcune persone, acciocchè provvedessero alla conservazione di quello e presedessero a sacrifici e li celebrassero ne'dì stabiliti colla conveniente decenza. Certissima prova di quest'usanza ci esibiscono i marmi di Pompei: Marcus · TVL-LIVS · Marci · Filius · Duumvir · Iure · Dicundo · TERtium · OVINQuennalis · AVGVR · TRIBunus · MILitum · A · PO-Pulo · AEDEM · FORTVNAE · AV-GVSTAE · SOLO · ET · PEQunia · SVA · fecit, leggiamo sur una pietra soyrapposta al vestibulo d'un tempietto, di cui molem si spectes, ea satis modica; si formam, haud modicae elegantiae, quantum ex vestigiis superstitibus colligere datum (1). Ma non sapremmo quando l'edicola fosse stata

<sup>(1)</sup> Guarini, In Sacra Pompejorum, comentar. VII, p. 4.

costrutta se un'altra epigrafe non ci soccorresse, sulla quale vi ha (1):

AGATHEMERVS · VETTI

SVAVIS · CAESIAE · PRIMAE POTHVS · NVMITORI

ANTEROS · LACVIVLANI

MINIST · PRIMI · FORTVN · AVG · IV-8

M · STAI · RVFI · CN · MRLISSAEI · APRI · D · V · I · D

P · SILIO · I · VOLVSIO · SATVRN · COS

Non ha dubbio esser costoro i quattro MINISTri PRIMI, cioè qui primi fuerunt aedis curatores Fortunae Augustae jussu duumvirum jure dicundo nell'anno varroniano 756, come appare dai nomi di Publio Silio e Lucio Volusio Saturnino, consoli surrogati nel di 1 di luglio dell'anno anzidetto (2): il primo nacque dal prode Publio Silio, di cui Patercolo (3) e Dione (4) a lungo favellano, il secondo è celebre nelle storie per le sue ingenti ricchezze (5) e la sua robusta longevità (6).

<sup>(1)</sup> Id. ibi, p. 9,—(2) Visconti, Mon. Gabini p. 14. Veggasi il dotto Cardinali nelle Mom. di AA. e BB. AA, T. I, p. 179.—(5) Lib. II, c. 85, 90.—(4) Lib. XIV.—(5) Tacit. Ann. XIV, 56.—(6) Plin. H. N. lib. VII, 49; XI, 90.

Pertanto se combineremo col nostro marmo i due pompejani, e il seguente che si ha nel Grutero:

> SER · GALBA · ĪĪ · T · VINIO · COS MAGistri · TI · CLAVDIVS · CRESCENS PAVL · AEBVTIVS · PARTHEN

L · FAENIVS · DIONYSIVS

L · FVLVIVS · ONESIMVS
N · CONFLONIVS · ADIVTOR

M · ALLIDIVS · FORTVNATVS

MINistri · PROTVS . SABEDI SVCCESSVS · ANTIGONI

HERMES · ABASCANTI

LYDVS . ATHENIONIS LUCRIO . MANNALIS

FELIX · CHIANI

non che gli altri due Gruteriani, ed alcun altro già indicato (1), scopriremo fra loro una tal quale analogia nello stile, nella collocazione dei nomi, e nell'insieme dell'iscrizione da poter dedurne che avendo appunto alcuno costrutta un'edicola di Saturno nella Valle di Non ne fosse data la cura ai Maestri del Vico o del Pago, i quali

<sup>(1)</sup> Più sopra c. 50, 51.

contenti dell'onore loro impartito vi aggiugnessero qualche cosa del proprio, e ne lasciassero perpetua memoria. Costoro avevano i loro Ministri coll'assistenza de'quali faciebant compitalitios, al dire di Asconio (1); esercitavano parecchie delle incumbenze appartenenti, agli Edili nelle città, per attestato di Dione (2) e presiedevano alle annue lustrazioni delle biade, dei campi e del Pago, come si appara da Siculo Flacco (3). Sappiamo che le feste lustrali si celebravano dagli Anaunensi, e che in esse non invocavano Giano, Giove, Giunone (4), Cerere, o Bacco (5), ma seguendo le antichissime italiche tradizioni supplicavano Saturno, qui culturae agrorum praesidet (6). Sappiamo altresì che un magistrato a cui spettava l'intendere a sì fatte solennità quivi era per certo, non lasciandocene dubitare la bella lapide di Druino agente del console Nonio Arrio Muciano,

<sup>(1)</sup> In Pisonian.—(2) Hist, l. 55, n. 8.—(5) De condit. agrav, pag. 25, edit. Goesii 1634.—(4) Cato, de R. R. c. 141.—(5) Virgil. Georg. I, n. 540.—(6) Fesso, V. Saturno; Vedi V'Heyne, ad Firgil. Aen. VII, excurs. IV et V; ed il Gierig, ad Ovid. Fast. excurs. 1V.

il quale avendo anch'egli costrutto ivi un tempietto ai Fati, IN · TVTELA · EIVS · HS · N · CC · CONLVSTRIO · FVNDL · VETTIANI:DEDIT(1), Che tal magistrato poi sussistesse fin verso la fine del quarto secolo splendida prova ce n'offrono gli atti de'ss. martiri Anaunensi (2), e specialmente Adone, il quale nel suo martirologio ragionando de'ss. Sisinnio, Martirio ed Alessandro così si esprime sulla cagione della loro morte: contigit ut secundum Gentilium consuetudinem cultura ruris sui diabolica pompa semina sua circuirent, luctuosis ornatibus coronati Saturno victimas immolaturi (3). Di Saturno, idoli veteris tempestate longaeva, parla eziandio s. Vigilio nella lettera a s. Giovanni Grisostomo (4): il perchè se adoravasi Saturno nella Valle di Non come Dio che presiedeva alla cultura dei campi quod etiam

<sup>(1)</sup> Monum. Antichi scop. in Brescia, p. 67.—(2) Dum quodam vitu gentilitas phantasias suas preteuderent, atpue agroraus spatitic circumirent . . . vedut prodesse sibi credentes diaboli tudum ec. Ap. Bolland. AA. SS. Maj, T. VII, p. 40 E.—(3) Ad dien. 29 maj, in Bibl. Patrum, T. XVI, edit. Lugd. 1677.—(4) Ap. Ruisart, AA. M.M. Sincara, pag. 538, edit. Veron. 1751.

falx est ei insigne (1): se in onore di lui si celebravano le lustrazioni e i sacrifici ambravali, a' quali presiedevano i Maestri e i Ministri dei Vici e dei Paghi; conciossiachè questi erano ora sei, ora otto, ed anche più, ed otto appunto sono le linee dei nomi indicati dalla nostra iscrizione, nulla osta, torno a ripetere, che i CVRATORES aedis SATVRni sieno appunto i componenti il magistrato anzidetto; la qual congettura ove trovi accesso presso i periti dell'arte, non avrò mal detto affermando essere questo marmo, di cui noi siam debitori al sig. Giovanelli, sommamente pregevole, perchè ci mostra l'istituzione di un ufficio ignoto alla storia trentina, illustra gli Atti dei martiri Anaunensi, ed accresce la serie dei monumenti patrii con data certa de' quali non occor dire quanta sia l'importanza e l'utilità. Quindi faremci a leggere distesamente l'epigrafe, quanto alle prime sei linee con sicurezza incontrovertibile, rispetto alle tre seguenti con qualche probabilità, ma per le altre con nomi e cognomi al tutto

<sup>(1)</sup> Festo, V. Saturno,

# o( 59 )n

arbitrari, e non per altro aggiunti che per dare all'iscrizione una forma e mostrarne in qualche modo l'insieme.

IMP·NERVA TRAIANO CAESARE mon a conta V. C . C E R M to in intra DAC WIND ALAM ONG BERIO MAX II COS MAGISTRI · Q · P · F AEDIS · CVRATORES · SATVR ET - MINISTRI - INFRASCRIPTI C-IVLIVS CRAECINVS CAR CHALIM LIVS · CRESCENS · OSSICINO ANNIUS · VARUS · RISIME RVS . TIB . EVARISTVS . FADI ANVS · ALLIVB · SATONIANVS TIB · FVLVIVS · C : MARIVS MAXIMUS · PROBUS · CAV CILIUS · ATINO · BEDASIVS

Ciò sia detto non per oppormi ad alcuno, ma unicamente per inderire alle brame di lei, prestantissimo sig. Consiglier aulico Presidente. Ella sa quant'io abborra il reo costume di scrivere per malignità, o per passione, e che preferisco tacermi anzichò

DE · SVA · PECVNIA

spiacere ai coltivatori de' bnoni studj che onoran l'Italia colla loro dottrina e colle lor opere. Essendo Ella stata d'avviso, che il mio parere, qualunque si fosse, sarebbe stato da tutti amorevolmente accolto, io di buon grado dettai queste carte, le quali all'amicizia ond'Ella mi è liberale, ed agli esimj meriti suoi umilmente dedico e consaero nell'atto di dichararmi.

Milano 20 maggio 1827.

Devotiss. Obbligatiss. Servit.
Dott. GIOVANNI LABUS.

### ERRATA

### CORRIGE

| Paq. | 8   | linea | 4 Nono                         | Nonio                          |
|------|-----|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| ,,   | 11  | 20    | 8 prætexam                     | prætextam                      |
| 39   | 16  | *     | 6 Viginta                      | Viginti                        |
| *    | 17  | *     | 13,14 SPLENDIS-<br>SIMAE       | SPLENDIDIS-<br>SIMAE           |
| 20   | 29  |       | 2 note Pauvin.                 | Panvin.                        |
| . 20 | 24  | 20    | 8 REDIBITA                     | REDHIBITA                      |
| 20   | 29  |       | 1 Oppellio                     | Opelio                         |
| 29   | ivi |       | ult. note Fedecom.             | Fidecom.                       |
| 30   | 3:  |       | 6 innoppugnabile               | inoppugnabile                  |
| *    | 38  | -     | ivi note così deve<br>leggersi | Magnifici Viri<br>dee leggersi |
|      | 48  | 99    | to note palare                 | parlare                        |

VA1 1532099 sort to the state

